

XIV.





La Rapresentatione del Figliuol Prodigo Puouamente ristampata.



In Siena.



L'Angelo annuntia. O giusto Redentor pien di clemenza, che per noi in Croce il tuo Sague verdinfinita, e somma sapienza (sasti, più che te stesso immeso Dio ci amasti O asso maladetto in tante pene per la diuina tua somma potenza, al Ciel per tua pietà ci renocalti, accendi il nostro cuor di somo zelo che recitar possiam il tuo vangelo.

El figliuol prodigo troua vno chiamato Randellino, & dice.

O Randellin facciamo vna bassetta. Risponde Randellino.

Deh si, ch'io me ne sento consumare. Randellino dice à vn'altro suo compagno.

Hai tu le carte Riccio del berretta,

Riccio risponde à Randellino. Io l'ho, che non saprei senz'esse andare, Certo, chi non s'arrischia non guadagna, chi vince; vo che paghi vna mezzetta, Risponde Randellino.

Cotelto in ogni modo si vuol fare, auazia tempo, or su, che no giochiamo io alzerò poiche ho le carte in mano

El figliuol prodigo à Randellino. To voglio esfere il primo à cominciare, asso di tutti questi ò buon compagno.

- Risponde Randellino. Pacciamo adagio, deh none scherzare, tu sei nelle tue poste troppo magno non vedi tu chi non ho da pagare, pmia fe, chi no vo fartal guadagno.

El figliuol prodigo à Randellino. A mezzi, Randellin non dir di no .

Randellino risponde. Tuo danno se tu perdi, io alzerò Randellino dice.

Asso, è secondo, io te lo dissi bene, e' non si vuol si magne poste fare. Risponde il figliuol prodigo.

Mio danno, questo spesso m'interviene, epar che'l mio non possi mai tornare Il figliuolo prodigo straccia le carte, e dice.

fusti sempre cagion di farmi stare.

Randellino si volge a' compagni. Poi che m'è detto buono andiam'a bere che tuttiquanti vi vo far godere.

El figliuol prodigo dolendosi dice. O maladette carte, ò ria fortuna, iniquo, auuerlo, e doloroso fato, non credo che già mai sotto la Luna vn'huom simile a me fussi trouato. di mille poste: Imen, neti rassi vna, ben mi posso chiamare suenturato, io no sono acor chiaro, voglio andare la heredità à mio padre à dimandare. io voglio andare à prouar mia vetura. poi pel mondo cereare ogni campagna e warmi ogni piacer fenza milura. lo che la rendita mia sarà magna, chi ha denar può ir senza paura, quelto mondo è di chi sel sa godere. e vo dar bando à questo dispiacere,

. El figliuol prodigo giugneal Padre, & dice.

O venerando mio padre diletto. da te vorrei vna gratia impetrare, qual'io ti chieggio co benigno effetto. deh non me la voler hora negare, sappi che'n tutto sermo è'l mio cocetto fol di voler pel modo à spasso andare cosi disposta è la mia fantasia, per tanto mi darai la parte mia:

Risponde il padre. Oime che mi di tu caro figliuolo, come ti vaoi dal tuo padre partire, tu m'hai messo nel cuore vn grave duo

fa che tal cosa più non t'oda dire, fenza pensarti vuoi leuare à volo, io non lo vo per nulla acconsentire, pensa dolce figliuol di starti meco, che la mia vita vo finir con teco: però ch'io son disposto cosi fare,

Elfigliuolo risponde al padre. Ocaro padre il tempo perderelti, non ti bisogna troppo affaticare, il Ciel con man toccar prima potrelti, che suolgermi p certo o'l Mar seccare, però in darno il tempo perderesti, non mi voler per hor più contraltare, Deh non mi dar figliuol tanto dolore, dammi quel che mi tocca padre mio disposto sono d'andarmi condio.

El padre dice al figliuolo. O figliuol mio tu sei troppo ostinato, deh pensa bene à quello che tu fai, au sairche in tanti vezzit'ho alleuato, alcun disagio non proualti mai, fulti sempre vfo ad esser gouernato, hor per le terre altrui stétando andrai, El parlar tuo none stimo niente. misero, non voler far tal'erron deh non tilassar vincere al surore.

El figlio rispondi El tempo perdi, e indara l'affatichi. disposto son d'andare in altra parte, non bisogna che tanto ti replichi, certo non ti varrà tuo ingegno, ò arte no creder già per certo mi diffichi, e questo puoi tener per mille carte, cotiglio no vuole huom deliberato, di darmi la mia parte ti fia grato.

El padre al figlio. Pel passato, diletto figliuol mio, tu fulti semprehumile, e riuerente, deh non voler acconsentir, per Dio. di partirti da me si stranamente, tu sai s'io t'amo con sommo disso, certo per te il mio cor gra pena sente, Dagli Cassier diecimila ducati, dolce figliuol non ti voler partire,

deh vogli à tanti preghi acconsentire. El figliuolo al padre. Padre mio non vorrei più disputare, dami quel che mi tocca peresta in pace e questo mi diletta, e sol mi piace, e m'è molesto il tanto tuo pregare, non mi voler tener più in contumace, deh non far padretanta resistenza,

Io g

log

Deh

111

da

au

mi

, al

Epar

cht

tui

per

ma

alle

Miglio

ho 1

iof

101

per

TICI

Semp

El padre al figliuolo. habbi pietà di meche t'alleuai, tu sais io tho portato grand'amore più che me stesso sempremai t'amai caro figliuol, conforto del mio cuore non mi voler lassare in tanti guai, deh vinci figliuol mio tanta durezza, pietà ti prenda della mia vecchiezza.l

perche disposto son pigliar licenza.

El figliuolo al padre. tu doueresti padre hauermi, inteso, però che in tutto è ferma la mia mente d'adar'è la mia voglia, el core acceso in questo ti sarò disubidiente, non ho bisogno d'esser più ripreso, deh dami il mio come p gl'altri s'yla e non ne voler far li lunga scule.

El padre dice al figliuolo. Figliuol vedo che in darno m'affatico, poi che disposto sei voler partire, certo à te stesso sei fatto nimico, . misero, che mi vuol disubidire, di nuouo per mia fe te lo replico, sò che di tale impresa t'hai à pentire della tua parte ti vo contentare, diecimila fiorin ti farò dare.

El padre si volta al Cassiere, e dice, la partita à suo conto acconcerai, fa che,

fa che con diligentia sien contati, misero, che per mio mal ti creai, questi diletti mi son riseruati di te che in tanti vezzi t'alleuzi.

Risponde il Cassieri. Io gliel'andrò à contare con tua licenza, prendi conforto, & habbi patienza.

Il figliuol Prodigo dice al Cassiere Iogli voglio Venetiani, & tutti à peso, e conta adagio, e guarda non errare.

El Cassiere risponde. Deh lassa far'à me, cheben t'ho inteso, tu milvorrai la mia arte insegnare, da te per certo non vo esfer ripreso, auanziam tempo, comincia à tirare, In paceresta ò mio padre diletto, misero à re, tu farai poco bene, al fin ne porterai poi doppie pene.

El figliuol Pro digo dice al Cassiere. E par che del suo proprio m'habbi dato, cheti bisogna tanto borbottare, tu m'hai tanto il ceruel auniluppato 3 perfretta, io non li voglio ricontare ma ben so certo che tu m'hai inganato alle parole tue non vo guardare.

El Cassiere turbandosi dice. Miglior di te à riprouartel sono, ho voglia d'adirarmi ti prometto, io son giusto, real, diritto, e buono, io ti voglio scular per giouanetto, peramor di tuo padre ti perdono, ilqual sépre amat hò con puro effetto ricontagli ch'io t'ho fatto il douere, si che a torto di me ti puoi dolere. El padre riprendendo il figliuolo,

Sempre cercando vai di far quistione, e non li vuol coli correre a turia, figliuol to sei be fuor dogni ragione à voler fare à torto à costui ingiuris, conosco la tua mala conditione,

milero à me, che m'ho recato auguria ol che tu hai fatto in osta tua partenza. in te non regna senno, nè prudenza.

Il padre seguendo il suo parlare. Ancor non hai di qui fatto partenza, & vedo che quistion cominci à fare, oime dolente e trista alla mia vita, figliuol tu vorrai pur mal capitare, per te la mente mia tutta è smarrita, poi che tu vuoi p l'altrui terre andare, bisogneratti ester più temperato, là per mio amor non farai riguardato

El figliuolo partendoti dal padre. confortandolo dice.

Tio sò che trouerò molti compagni, dehleuati dal cuore ogni sospetto, no vo che per mio amor tanto ti lagni io lon ripien di gaudio ti prometto, pche spero ancor far molti guadagni r quelto prouerbio spesso dir si suole, chi hanar'al modo hà ciò che vuole El fratello vedendolo partire, gli va

dietro dicendo. Vuoi tu dolce francosi partire, & lassare il tuo padre tanto afflitto, certo cagion larai farlo morire, vedi che per dolor non può starritto misero son volcre acconsentire che'l padre tuo rimanga li sconfitto.

Elfigliuol prodigo dice al fratello Ho io teste con teco à disputare, attendi a fatti tuoi lasciami andare.

El fratello gli va dietrò dicendo. Oimèdiletto, e car fratello mio, . toccami almen nel tuo partir la mano di riuederti più non mi penso io, può eller che tu lis fatto li ftrano, , fiati grato rispondermi per Dio, deh no hauer alto mio prego in vano, Rippr. del figliuol Prodigo.

vinci te stesso, com'huom prudente El figliuol Prodigo gli risponde. Lassami andar non m'infoscar la mente El figliuol prodigo partendoli dice da se medesimo.

Sempre potrò per mia fe trionfare, e'danar certo non mi mancheranno inuerso piazza mi voglio auuiare, io so che assai compagni vi saranno, io ne vo meco vna schiera menare, e poi si sia di chi si vuol l'affanno, io vo sempre pensar di stare in festa, e non vo che' pensier mi dian molesta El figliuol prodigo giunto in piazza, se gli sa incontro sette compa-

gnoni, & il principale dice. Noi sette compagnoni per mia fe, tutti verremo teco se vorrai, & mai punto ci partirem da te. come ti piace ci possederai, & amerenți più che chi ti fe, a ogni tuo piacer lempre ci harai. El figliuol prodigo risponde al

principale di tutti. Vorrei saper la vostra conditione.

Risponde il principale. Quel che domadi è giusto, è be ragione. Seguita il medelimo.

Io son di questi sette capitano. e Superbia mi fo chiamar per nome, ostaltro Auaritia, e insieme andiamo caro compagno, se vuoi saper come hanno nome coltor di mano in mano dirottel, ch'assai gente habia già dome Inuidia, Ira, & Accidia son chiamati So che t'è grato il mio nome sapere, gola, e Lusturia, or tegl'ho dichiarati.

La Superbia segue il suo parlare. Io ti voglio hor contar la mia natura, ediscoprirti in parte i miei difetti, sopraffar vo ciascuna creatura.

l'ambitiolo par che mi diletti. & nessun vo ché di metenga cura, ciascun vo superare in fatti e'n detti, e vincitor vogl'esser d'ogni impresa. tu hai testè la mia natura intesa.

L'Auaritia si vostaval figliuol prodigo, e dice.

Io son per nome chiamata Auaritia, e non penso se non d'accumulare, nè parenti riguardo, nè amicitia, pur chi possi assai robba ragunare, quest'è mio bene, & ogni mia letitia me stesso offendo per meglio auanzare non ho mai ben pensando nel futuro per far la robba, mia vita non curo.

La Inuidia dice. O buon copagno Inuidia son chiamato, e del mal d'altri piglio gran diletto; el cor di tosco ho sempre auuelenato solo ho piacer difare altrui dispetto & questo m'è soprogni cola grato, or t'ho scoperto qual'è'l mio concetto di veder male, e peggio hò grá piacere bene à nessun non mi gioua vedere.

Ioh

La Gola dice. Poi che di quest'altri hai notitia, el nome mio ti vo manifestare. io son la gola piena di nequitia, chenon penso se non di consumare. e careltia fo far della douitia, molte ricchezze à basso so tornare. e son di molta pouertà cagione, hor hai saputo la mia conditione. La Ira.

sappi che in me non regna patienza trilto a chi cerca farmi dispiacere, furiolo senz'alcuna sofferenza son per mia fetu lo potrai vedere, à tua posta ne sà l'esperienza,

Ira e'l mio nome buon copagno detto certo ogni mia speranza in te si pone sommi cacciar le mosche ti prometto.

La Lussuria dice. Per non ester da quest'altro ripreso, el nome mio ti vo manifestare, e certo sò che come i harzintelo, d'amarmi non ti sia punto moleito, à cauarmi ogni voglia, hò il coracceso senza riguardo infuriato, e presto, el nomemio si è detto Lusturia, libidinoso, e à questo corro à furia. La Accidiadice.

Poi che noi siam congiunti in amicitia, io ti vo in parte dir mia conditione, io son l'Accidia piena di trittitia, & spesse volte in me non è cagione, el tedio mi diletta, e la pigritia, in vn'hora fo cento mutatione, e spesso non so dir quel ch'io mi voglia a fflitto sépre stò in torméto, e doglia.

le conditioni di costoro dice. Io ho intesole vostre conditioni, e parmi esfer per certo auuenturato, d'hauerui qui trouato ò compagnoni, di venir meco ognun sia aparechiato di goder sopra tutto si ragioni, guardate qui si ho denari allato, io vo che alla fatica diam divicto,

e lerri l'vscio poi chi vien dirieto. El figliuol prodigo se ne va co questi compagni, & il padre chiama il suo figliuel maggiore, e dice.

Figliuol, come tu vedi, il tuo fratello m'ha laslato si arflitto, e sconsolato, io non spero mai più di riuederlo, perche da gl'anni son forte grausto bisogna figliuol mio, che tu sia quello, che mateghi, e gouerni il nostro stato Auanzar mi soleuan le viuande. & che di mia vechiezza lia bastone,

El figliuolo risponde al padre. Padre diletto, io prego il giusto Dio, che ti conforti, e ti dia patienza, con teco insieme gran dolor porto io del mio fratello in questa sua partenza

tu mi puoi comandar buo padre mio sempre star voglio à tua obedienza, & ad ogni tuo detto apparecchiato farò buon padre mio sempre parato. El padre al figliuolo.

A riueder le nostre possessione, ò dolce figliuol mio si vuole andare io son vecchio, ebisogna far ragione, che niente per me si possa fare, ancor questo dolor sarà maggiore, di far la vita mia molto affrettare, tu stesso impara à fare i fattituoi, che sei giouane, gagliardo, e puoi.

Risponde il figliuolo. Elfigliuol prodigo, hauendo intelo Ciò che tu di sia fatto volentieri lieuati padre dal cuore ogni doglia. vo che tu viua senza alcun pensiero sta pur sopra di me di buona voglia prouederò à quel fa di mestieri, la mente tua d'ogni pensiero spoglia e da te scaccia tanta passione, per non ester di tua morte cagione.

> tutto stracciato, e dice. Come m'ha la fortuna traportato, misero à me, come son io condotto pouero, infrato, nudo, abbandonato, come merito certo son ridorto, di ghiande sol non mi sono sfamato. senza vestir tutto stracciato, e rotto. e'famigli che tiene il padre mio, trionfano, oimè, cosi stessio quanti seruenti intorno hauer soleno.

El figliuol prodigo torna à cala

per mia fe sconto hora le pope grande dami del pan che auanza a'serui tuoi, milero me, se al padre mio credeuo, io no sarei condotto à magiar ghiade, milero me, se à suo modo faceuo, in questo punto à lui vo ritornare, & merze del mio fallo adimandare, Dirogli giusto padre, io non son degno d'effer p certo tuo figliuol chiamato farotti scruo, non m hauere à sdegno, poi ch'io ti son disubidiente stato, della tua volontà passato ho'l segno d'accettarmi per seruo ti sia grato,

per tor la same à me, padre se vuoi. El figliuol prodigo giunto di-

nanzial padre dice.

Habbi pietà di me padre clemente, merzè merze del mio passato errore, poi che stato ti son dissubidiente, accettami hora per tuo servidore, sò che parato è Dio à chi si pente di perdonargli come buon fignore, per tuo amor padre mi perdonerai, non per figliuol per seruo mi terrai.



El padre risponde al figliuolo. El ben tornato sia figliuol diletto, zu m'hai di gaudio il cor tutt'infiamato Vien qua Mol herba caro seruidore, Sappische in doglia, in paura e sospetto pel tuo partir figlinol fon sempre stato sia ringratisto Dro con puro estecto, poi che sei à saluamento nitornato, voglio far folenne, e degna festa.

& riuestirti d'yna ricca vesta.

El padre chiama vn suo seruo. portami vn vestimeto ornato e bello, per quelto caro mio firliuol minore qual'è tornato cosi pouerello, non fù mai tanto gaudio nel mio core con diligenza fa di veltir quello. Risponde

lotre 94 10

litem

Risponde il servo. Messer, sia fatto ciò che comandate senza tardare, a pien, non dubitate,

O diletto figliuolo io ti perdino
l'offesa che m'hai fatto pel passato,
certo l'humiliarti è stato buono,
fa che mai più non cadi in tal peccato
vedi ti son stato pietoso, e sono,
ch'io t'ho liberamente perdonato,
e ne vo fare à Dio dimostratione,
perche ti porto grande assettione of

O benigno Signor clemente, epio, tu puoi in vn punto ristorar molt'anni Vedendomi condotto in tanto stratio, qra tu mi par certo figliuolmio, in me tornando cominciai à pensare che ti sei tratti li stracciati panni, ringratiato sia tu superno Dio, que che viui, e regni nel supremi scanni dimmi dolce figliuol dong sei stato, cquel che t'è pel camino incontrato.

Risponde disfigliuolo.

Io tremo dolce padre à cominciare i a dirti la mia vita scelerata, io non ho atteso se non à giocare accompagnami con vna brigata di sgherri, che mi fer mal capitare, tutta la mia sostanza ho consumata in femmine, tauerne, giuochi, e seite in caualli, in vecelli, e ricche veste

Io menai meco sette compagnoni
pi ni di vitij tristi, e scelerati,
viia mal fare, ribaldi, e sgherroni;
d'ogni tristitia certo eron dotati,
di pessime, e cattiue conditioni,
per tutto'l mondo tristi nominati,
che stetto meco, e mai m'abbadonorno
sin che quei denar padre mi bastorno.

Il tempo ho speso in male adoperare, per me commesso s'è ogni peccato, non me ne vorrei padre ricordare; vita ho tenuto d'elempio scelerato, quado danar mi cominciò à mancare e ch'io mi viddi in si misero stato, feci pensiero allor pormi per seruo, hor pensa padre se mi parue aceruo.

In quel paese era carestia grande,
io m'abbattei in vn crudel padrone,
che mi tene co'porci à magiar ghiade,
di me mai non hauendo compassione,
quelle per certo eron le mie viuande,
hor pensa dolce padre si ho cagione
d'ester afssituto, est trassigurato,
di ghiande solo mi sono stamato,
in me tornando cominciai à pensare
uando me nericordo tutto tremo,
e dissi meco stesso, io voglio andare
al miopietoso padre, e già non temo.

e merze glichiedrò del mio peccato
Io non doueuo in te gratia trouare,
kauendoti buon padre offelo tanto,
per pietà m'hai voluto perdonare,
eriuestirmi di si ricco manto,
non ti posso a bastanza ringratiare
benigno padre à me pietoso tanto,
hor di seruirti sempre son disposto,
e questo è nel mio cor fermo proposto

Risponde il padre.

To son del tuo parlar forte ammirato, oimè, che mi di tu figliuol diletto, se pel partir tuo in doglia sono stato cagion n'ho hauto p quato m'hai detto dir posso che tu sia risuscitato, dolce figliuol, che tu sia benedetto, non ti voler mai più da me partire, nè a tue vane voglie acconsentire.

El padre dice al seruo.

Odi il mio detto caro spenditore, e quel ch'io ti dirò appien farai con diligenza fedel seruitore, yn solenne convito ordinerai, e fammi sopra tutto grand'honore, e' parenti, e gl'amici inuiterai, & vecidete il Vitel sagginato, fa che'l conuito sia ricco, & ornato. Risponde il seruo.

Quel che mi di sia fatto ò buon messere io sapròbene il conuito ordinare di buona voglia, e molto volentiere certo farotti honor non dubitare, lassa à me fare, e non ti dar pensiere, io voglio ire il conuito apparecchiare

El messere dice. Fa che vi sia chi suoni ognistrumento, El seruo risponde.

Caro Messere io ti farò contento. · Apparecchiato il conuito, e giunti

Voi siate i ben venuti tutti quantin Risponde vno delli inuitati. Tu sia per mille volteil ben trouato, ringratiato sia Dio con tutti i Santi, poi che luo dolce figlio è ritornato in gaudio ha conuertiti i lunghi piati ognun di noi è molto consoluto, da'tuoi serui chiamati, a te venuti e tu benigno ancor ci hai riceuuti.

maggiore tornando, sente sonare, e dice al seruo.

Iosento tantistrumenti sonare in cafa, hor dimmi seruo la cagione, quel che li sia no posto interpretare. certo io n'ho prelo grad'amiratione e stupefatto stò pure à pensare, parmi tal cola fuor d'ogni ragione, perchemio padre quando fei partita

di duol la mête, hauea tutta îmarrit. El seruo risponde.

Sappi che gliètornato il tuo fratello. & vn magno couito è apparecchiato il padre euo fa festa per quello, & habbian morto vn Vitel saginato hor vient in casa se tu vuoi vederlo, mai non si vidde si bell'apparato, il padre tuo non fu mai si contento, per quel chi ne conosco, vedo, e sento

El figliuol maggiore dice al feruo. Può esser che per questo scelerato, facci il mio padre simil festa fare, che ciò ch'aueanel mondo s'è giòcato non lo douca per certo raccettare, e'par che con guadagno sia tornato tanti Itrumenti per lui fa sonare, per certo chi fa mal riceue bene. ioil possodir che questo m'interviene

oh

121

ch

igliu

1101

diff

per

pel

me

'adre

di

mi

nor diff

libe

each e Seguital sulled a rlab amend alli ch'erano inuitati, il padre dice. Misero à me, che solo vn vile agnello is folle vn tratto veciso per mio amore per quelto scelerato mio fratello, qual'è colmo di vitij, e d'ogni errore per tar più feltassè morto il Vitello. di doglia per mia te mi scoppia il core io non mi voglio a tai festa trouare, ne in casa mai più credo ritornare.

Il seruo lo va à referire al padre,

Sonado, e facendo felta, el figliuolo Sappi meller chel tuo figliuol maggiore non vuol venire in cala per niente, di questa festa ha sentito il tenore, e gli par c'habbi fatto ingiustamente à fare al suo fratel si magno honore, perche sempre ti fu dissibidiente, ètutto afflitto, e pien di passione, e non ci vuol venir per tal cagione.

El padre va incontro al figliuolo maggiore, e dice.

Orsu dolce sigliuol non ti turbare,
perche del tuo fratel facci tal sesta
ch'io non t'ami per certo non pensare
deh sa che ingiuria non reputi questa
vienti con meco in casa à rallegrare,
del tuo fratello non ti dar molesta,
che nuouamente s'è riguadagnato,
e dir si può che sia risuscitato.

Risponde il figliuolo al padre.

lo ho fatto proposito, e pensieri
di non entrar mai più doue tu sia,
di pregarmi ora più non sa mestieri,
così disposta è la mia fantasia,
poiche per questo tristo barattieri
tanta festa, e romor par che ci sia,
che tutto l'uniuerso ne risuona,
tanti strumenti per costui si suona.

El padre dice.

igliuol diletto, humile, eriuerente,
non voler più tal cosa replicare,
dispoglia d'ogni inuidiala tua mente,
per mio amor vogli à casa ritornare,
pel passato mi fosti obediente,
per l'auuenir vogli ancor cosi fare,
deh sia contento rallegratti insieme
meco, del tuo fratel mia cara speme.

El figliuolo al padre.

Padre, pel tanto tuo dolce parlare,
disposto son di volerti vbidire,
ogni tua voglia à pieno satissare,
di perdonarmi vogli acconsentire,
misero à me, ch'io t'ho satto turbare
non mi vo più dal tuo voler partire,
dispon padre di me ciò che tu vnoi,
liberamente comandar mi puoi.

El fratello maggiore, tornando in casa, abbraccia il fratello,

Caro fratello il ben tornato sia,
certo vederti mai più non pensauo,
io rendo gratie al Figliuol di Maria,
dolce fratel quandio mi ricordauo
ch'eri partito senza compagnia,
la notte, e'l giorno per te sospirauo,
hor sia di tutto, il sommo Dio saudato,
poi che à saluamento sei tornato.

El fratello gli risponde.

Fratel mio dolce, io non credetti mai più riuederti in tempo di mia vita, se tu sapessi in quanti astanni, e guai istato son poi ch'io feci partita, certo di me t'increscerebbe assai, mail padre mio per sua bôtà infinita m'ha voluto con gaudio raccettare, e'l mio graue peccato perdonare.

L'Angelo dice.

Gratie rendiamo à Dio con puro cuore, che sempre è preparato à perdonarci, non è si scelerato peccatore, che'l benigno Giesu da se discacci, quatunque habbi comesso grad'errore pur che si voglia scior da falsi lacci, e ritornar col cuore humiliato à lui, nel regno suo sarà esaltato.

L'Angelo dà licenza.
O tutti voi, che la diuota historia
del Vangel sacro contéplato hauete
al vero Dio, ch'è nell'eccelsa gloria,
con puro affetto gratie renderete,
che v'ammaestri d'acquistar vittoria
in queste spoglie doue inuolti sete,
acciò che al fin di questa breue vita,
vi sia concessala gloria infinita.

IL FINE.



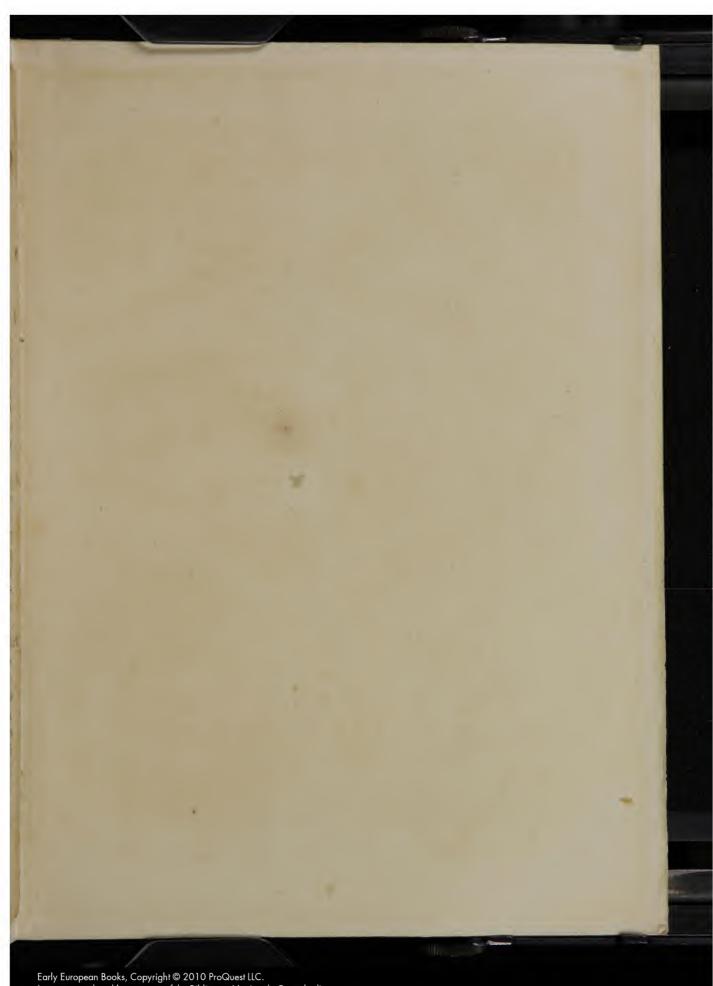

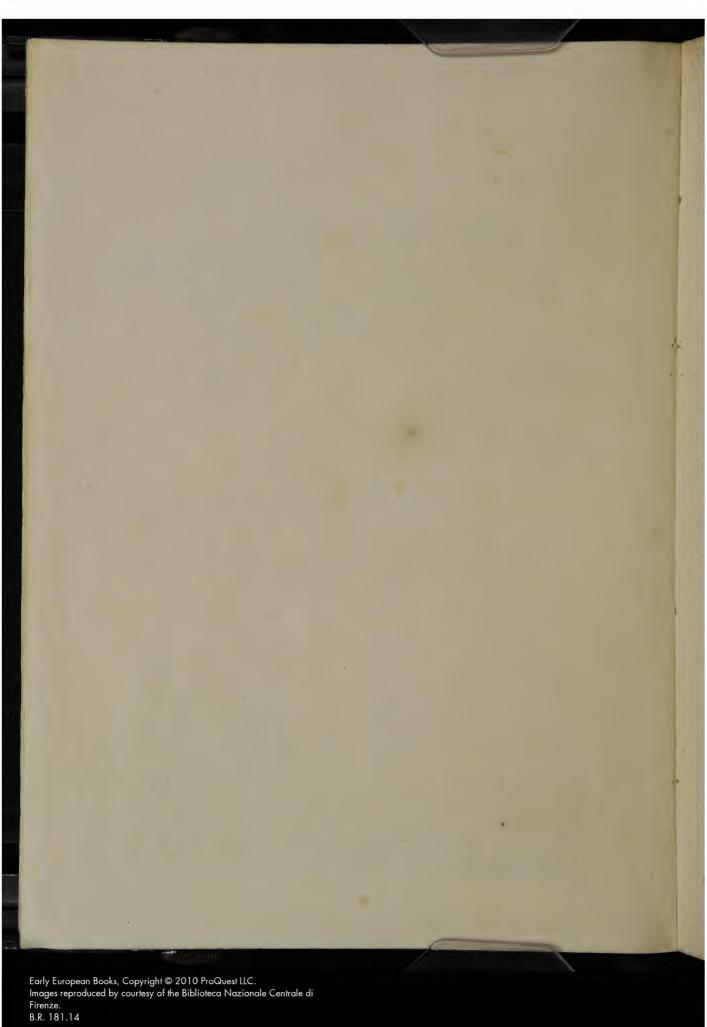

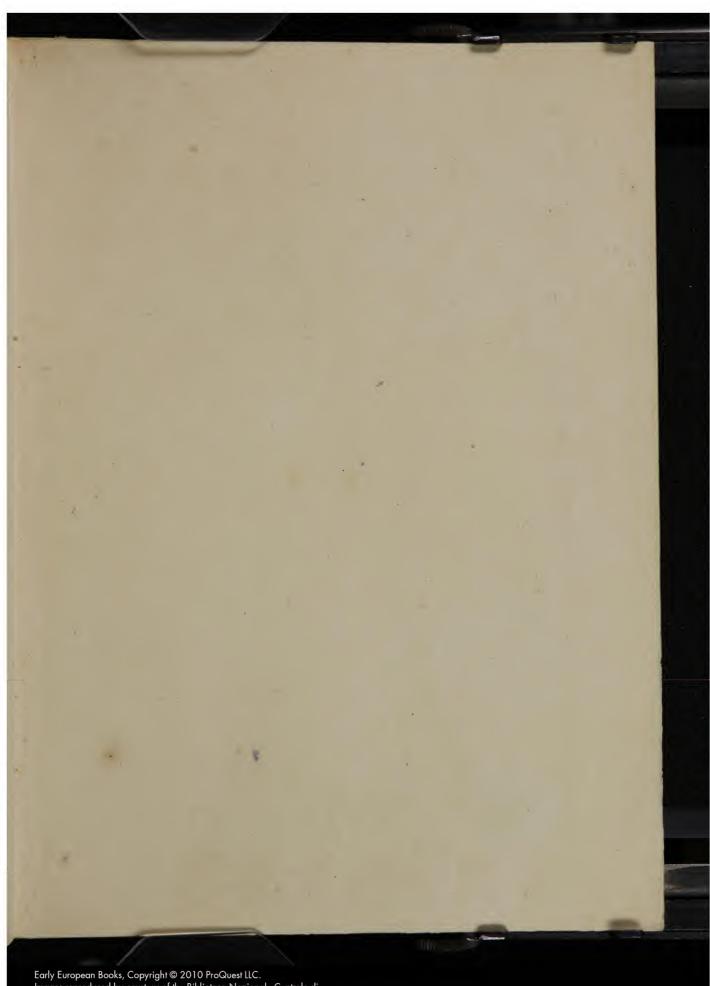